ROMA - ANNO V - N. 34 - 21 AGOSTO 1943 . SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 1,50



CKUNACHE Della Guerra

PRONTI AI CONTRAEREI

EFFETTI DI LEGGE

### NOVITÀ ALTRE DUE

17. GIOVANNI CAVICCHIOLI

## Bambino senza madre

È la storia, il roman-zo di un bambino, dagli anni della pridagli anni della prima infanzia a quel-li della prima ado-lescenza: di un bam-bino sensitivo e im-maginoso, che l'esse-re orfano di madre induce più che mai a riversare su quan-to lo circonda — coto lo circonda — co-se, natura, animali — la piena repressa degli affetti, e la cre-scente m e r a viglia delle proprie espe-rienze e fantastiche-rie. Storia raccontarie. Storia racconta-ta, pur nelle vicende Gioceani exteriori, sempre dal-l'interno, attraverso i moti, le illu-minazioni, le intermittenze di quel-la sensibilità e immaginazione fan-



ciullesche; ma, an-che, col distacco c sorriso, fra ironici e trepidanti, dell'adul-to (e dell'artista) che trepidanti, dell'aduita che
in quel bambino ricerca il se stesso
dan l'empo perdisto
di interferenze fra motivi lirici e
oppetività di narrasione, è la radice
prima della singolare felicità di questo
libro; nel quale Cadecisamente oltre i
risultati delle opere
precedenti — giunge
a dare appropriata
espressione poetica a quel mondo tra
inpenuo e raffinato, tra umoresco
e favoloso, che gli è caratteristico.
Zi ne a 386 Lire 32.

Un volume di pagine 336 Lire 32

18. PIETRO PAOLO TROMPEO

## Carducci e D'Annunzio

A disserenza del Let-tore vagabondo, che saggia opore e auto-ri di secoli diversi, questo nuovo libro di Trompeo si concentra in uno spazio di tem-po relativamente bre-ve, e su alcune fipo relativamente breve, e su alcune fi-gure ed ambienti particolari: Carducci e D'Annunzio, Giulio Salvadori e la « Cro-naca Bizantina », Do-menico Gnoti e i pri-mi crepuscolari, e in-



mi crepuscolari, e insomma quella nostra
letteratura fra Ottocento e Novecento
nella quale modi e
forme, rimasti classici o classicheggianti pur in pieno
romanticismo, si stemperano ornau
alle aure voluttuose del decadentismo. Ma sono ambienti e figure ra
i più cari a Trompeo, non fanto per

ragioni assolute di gusto — che in lui, lettore così ricco di curtosità poetiche ed erudite, non manca mai di sicure distinzioni critiche ne di metta prospettive storche più intimamente parlano al ruo affetto di studioso e alla sua memoria di uomo. E però quelle duti di sensibilità e di stilo che han fatto vagabondo uno dei libri più belli della salutare nei Lettore vagabondo uno dei libri più belli della salutare nei Lettore vagabondo uno dei libri più belli della rende libri più belli della rende contemporanea, qui appaiono ancora più intense per colesto segreto, e poetico, accenti di nelle pagine della prefazione, degne veramente d'antologia.

### Un volume di pagine 304 Lire 40

NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI: I. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo), 25 3. PIETRO PAOLO TROMPEO, H lettore vagabondo (seconda ed.), 30 4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti " 20 4.LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti., 20 5.GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti), 20 6.SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano, 25 7.CARLO LINATI, Aprilante (soste e cammini), 20 8.MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra (seconda ed.), 35 9.BINO SANMINIATELLI, Cervo in Maremma (racconti), 20 9. BINO SANMINIATELLI, Cervo in Maremma (racconti), 20
10. MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti), 20
11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Mansoni, 38
12. G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (viaggi), 20
13. G. TITTA ROSA, Paese con figure (racconti), 25
14. ANNA BANTI, Le monache cantano, 15
15. FRANCESCO FLORA, Taverna del Parnaso (lo Serie), 30
16. N.SAVARESE, Cose d'Italia con l'aggiunta di alcune cose di Francia, 25

Direzione e Amminis. - Roma - Città Universitaria - Tel. 490 PUBBLICITÀ

Milano - Via Crocifisso, 12 - Tel. 16.360 ABBONAMENTI

Italia e Colenie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 28 Estero: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abi o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni possone essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono.

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

ALDO FERRABINO

TRE VOLUMI + 1800 PAGINE + 1200 ILLUSTRAZIONI CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. (



NUOVA STORIA

DI ROMA

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE (403 a. C. - 201 a. C.)

Questa storia segue P espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valleò insieme il Danubio e P Eutrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale è-spansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fu la realità di cinque secoli conti-nui. Collaborarono all' impresa i ditta-tori e i consoli, il triumviri e i principi.

Popoli dianzi nemici od ignoti ricevet-tero tutti da ultimo una legge sola e comune: "salus publica suprema lex". L'opera si fonda fedelmente sulla tra zione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e dei minori, ma la inter-

Tacito, Dione e del minori, ma la inter-preta con sentimento nuovo e vivo fa-cendo tesoro del più sicuri accerta-menti scientifici, e- sopratutto - richia-mandosi sempre all' eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quani per poetico incanto d'umanità perenno, del l'antichi hammati.

d'Italicità inesausta

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (32 a. C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

TUTTA L'OPERA SARÀ COMPLETA ENTRO IL 1943

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale 1/24.910

Editore - Roma 'ummine LALE UNIVERSITÀ, 58 - CITTÀ UNIVERSITARL



# NAZIONI UNITE, DISUNITE E ALLEATI, RIVAL

Il convegno di Quebec fra Churchill e Roosevelt ha coinciso con l'anniversario della promulgazione della famigerata Carta Atlantica. I giornali americani pertanto e quelli inglesi pubblicano di conserva il testo di cue dichiarazioni parallele », una di Roosevelt, l'altra di Churchill. I due corifei delle nazioni plutocratiche hanno voluto riaffermare l'intenzione di conseguire una vittoria completa e decisiva, dopo la quale, ciascun popolo avrà diritto di scogliere la forma di governo che degidera.

Il Presidente nordamericano ha detto testualmente così: « Oggi, seconda ricorrenza della firma della Carta Atlantica, tengo a citare particolarmente due degli scopi e principi sui quali fondiamo la nostra speranza in un migliore avvenire per il mondo: 1) Il rispetto per il diritto di tutti i popoli a scegliere la propria forma di governo. Quando la Carta Atlantica fu firmata, al-cuni dicevano che era impossibile realizzarla, ma oggi che le forze della libertà progrediscono, il diritto dei popoli a disporre di se stessi ridiviene una realtà operante. 2) Una collaborazione che abbracci il mondo intero allo scopo di assicurare la sicurezza di tutti, condizioni di lavoro migliorate, equiparazione economica e giustizia sociale ».

Con evidente allusione all'Unione Sovietica, Roosevelt ha creduto tempestivo ricordare che « tutte le nazioni unite, individualmente e collettivamente, hanno aderito agli scopi o ai principi della Carta Atlantica ».

Churchill dal canto suo ha voluto amettere in luce come il programma della Carta Atlantica, « la soppressione cioè di tutte le forze di instabilità, di intolleranza e di ingiustiL'ANNIVERSARIO DELLA CARTA ATLANTICA — IL CONVEGNO DI QUEBEC — L'IRRIDUCIBILE ASSENTE — INVITATO O NON INVITATO? IL CONFLITTO IRRESOLUBILE — IL FALLIMENTO DELA FEDERAZIONE

ARABA — L'ETERNA CRISI DEL FANTASMATICO GOVERNO JUGOSLAVO

zia che hanno ostacolato la marcia della civiltà, è in via di realizzazione».

E' bene il caso di rilevare che alla altisonante enunciazione delle formule corrisponde molto parzialmente la reale situazione delle cose. Cè lì, allo stesso convegno di Quebec, una sedia vuota, che costituisce una vera iscrizione in falso contro la presunta e vantata solidarietà delle nazioni unite.



In attesa dell'inizio del fueco in una postazione contraerea (R. G. Luce).

Che Stalin non sia stato personale, mente invitato al convegno di Quebee è stato con chiarezza, non priva di una certa durezza, detto dalla Pravada di Mosca. Il mancato invito è stato giustificato dalla stampa ufficiosa di Londra e di Washington con la dichiarazione che tema delle conversazioni fra Roosevelt e Churchill con la presenza del Presidente canadese doveva essere la trattazione di problemi strettamente militaria, ai quali Stalin non avrebbe pottato portare un diretto e immediato interessa.

E Roosevelt d'altra parte ha cercato di attutire l'impressione suscitata dal brusco comunicato della Pravda rivolgendo a Stalin parole che hanno tradito un senso d'impaccio imbarazzato e nel medesimo tempo di captivante condiscendenza all'accigliato ed enigmatico alleato moscovita. «Se Stalin — ha detto Roosevelt - o un altro rappresentante della Russia volesse prender parte alla conferenza, noi saremo lieti di accoglierlo. Stalin ed i suoi amici troverebbero sempre una porta aperta ed una accoglienza amichevole. Essi sono considerati come membri della famiglia, non semplici visitatori ».

C'è da scommettere che nel suo Gabinetto del Cremlino, Stalin deve avere melistofelicamente sorriso a questo sentirsi chiamato «membro di una stessa famiglia» dai capi delle più formidabili plutocrazie capitalistiche che siano oggi al mondo.

Mai come in questo caso le parole apparvero inadatte a mascherare la realtà delle cose.

E la stampa infatti nordamericana come inglese è concorde nel denunciare fra gli alleati crepe difficilmente sanabili. Si riconosce universalmente che i soviettei agiscono con intensità febbrile sul terreno politico come su quello militare, mentre Londra e Washington sono sempre i: attesa. La costituzione a Mosca di un comitato per la Germania libera, do po quello per la Polonia libera, do po quello per la Polonia libera, de venuto a dimostrare come Mosca prenda la mano agli alleati, con una indipe:denza e con una subitaneità di mosse che non può non provocare nervosismo oltre Manica e oltre Atlantico.

Secondo il corrispondente londine se del Tat (11-8) le divergenze anglosovietiche riguardano soprattutto la politica da seguire di fronte alla Germania, all'Europa orientale e perfino alla Cina. I russi si lamentano dal punto di vista militare e politico. Dal punto di vista militare essi insistono soprattutto nel dichiarare che il fronte siciliano non li ha affatto alleggeriti dalla pressione tedesca. Dal punto di vista politico temono che gli alleati vogliano sistemare l'Europa senza curarsi dei loro interessi. A Mosca non si finisce di ammonire che i piani anglosassoni per la costituzione di una federazione dell'Europa orientale o per formare una unione fra tutti gli Stati europei, sono inconciliabili con il trattato russo-britannico, perchè l'U. R. S. S. li considera diretti contro di essa.

La stampa neutrale svedese tende a valutare le relazioni fra gli anglosassoni e la Russia sempre più critiche. Nella stessa data, 11 agosto, il corrispondente da New York del bagens Nyheter di Stoccolma informava che quattro punti circa l'atteggiamento russo hanno in modo particolare allarmato e richiamato l'attenzione di diversi circoli politici americani.

In primo luogo si constata che nella battaglia di Orel i tedeschi non hanno impiegato le loro riserve. In secondo luogo i diplomatici hanno di nuovo avuto il permesso di tornare da Samara a Mosca in un momento in cui il fronte davanti a Mosca non era stato ancora nutato. In terzo luogo si rilevano i rinnovati appelli russi per un secondo fronte pubblicati dalla Pravda. In quarto luogo si osserva che il manifesto dei tedeschi liberi è stato pubblicato a Mosca senza che Londra e Washington fossero state informate.

Ve n'è più che a sufficienza per dimostrare all'universo che nel secondo anniversario della Carta A- tlantica l'unione delle cosidette nazioni unite è un mito vuoto di contennto.

Donde il fervore spiegato dalla stampa americana per tacitare le apprensioni e per abbonire i crucci del Cremlino.

In un editoriale del 12 agosto il New York Times fa il più patetico appello ad un accordo con i sovieti. « Dovrebbe essere possibile, esso scrive, persuadere la Russia che gli interessi americani in Polonia e nel Baltico non sono ispirati, in alcun modo, al desiderio di usare questi paesi come un freno e tanto meno come una minaccia contro la Russia. Essi hanno il loro fondamento nella lealtà alle promesse della Carta Atlantica e nella opinione che un trattamento generoso di questi popoli tornerà a vantaggio dei sovietici stessi ».

Ma è difficilissimo, come dice il moverbio, conciliare Sataña con l'acqua santa e a tutte le allettanti sollecitazioni plutocratiche Stalin contrappone freddamente e invariabilmente il suo ripudio sdegnoso. Il suo programma che, come si sa, è quello di innalzare la bandiera moscovita dovunque e di cui si ebbe una enunciazione chiarrissima all'epoca della

visita di Molotov a Berlino, non può evidentemente essera costretto alle formule vaghe e nebulose della Carta Allantica

Non è la sola arma che si spezza nelle mani dei plutocrati anglosassoni. Laggiù al Carro dove costoro avevano fatto del loro meglio per favorire la costituzione di una federazione panaraba asservita ai loro interessi. l'insuccesso è palese. Le conversazioni ira Nuri es Said, capo del governo nominale iracheno, e il Pi mo Ministro egiziano, Nahas Pascià, svoltesi ad Alessandria, si sono chiusi il 9 agosto con un comunicato di Nuri es-Said alla stampa cairota così concepito: « Il progetto di una federazione araba comporta anzitutto l'uniformità di vedute nella politica estera di tutti i paesi arabi ed una unificazione culturale ed economica di tutti i paesi, unificazione che si realizzerà gradualmente mediante un apposito consiglio ».

Come si sa, i comitati e i consigli non sono altro che il modo elegante di mascherare sotto una decisione dilazionatrice il fallimento di una discussione.

Il capo del governo nominale iracheno ha annunciato il suo ritornonell'Iraq i questi giorni e la convocazione di un consiglio dei Ministri per dar conto della maneata conclusione di quella intesa pacaraba che era nelle mire e nelle nute del « Colonial Office » britannico.

In realtà lo spadroneggiante arbitrio anglosassone nel Vicino Oriente ha determinato un così rovinoso collasso economico che molto prima di pensare ad una qualsiasi intesa panaraba bisognerà provvedere ad una figanzo oberatissima.

Gianaza oberatissima. Si annuncia fra l'altro che la circolazione della carta moneta ha raggiunto in Egitto gli 88 milioni di lire egiziane e che l'inflazione coatinua a minacciare sempre più seriamente il paese. La medesima minaccia grava sulla "Palestina dove gli atabi hanno sentito il bisogno di fondare una società di assicurazioni, per sottrarsi alla onnipotezza economico finanziaria ebraica.

In Siria, il governo ha convocato il nuovo Parlamento in sessione straordinaria per il 17 agosto inserendo nell'ordine del giorno l'elezione del Presideate della Repubblica. Il Libano frattanto si prepara alle elezioni indette per il 28 agosto.

Nerpure i fantasmatici governi, che Londra ospita a simulaero di una efficienza politica che è solamente sulla carta, si salvano dalle crisi. Il governo jugoslavo di colà è di nuovo in subbuglio per il profondo dissidio esistente fra serbi e croati sulla questione del trasferimento del governo e del Re al Cairo. I croati esigono che prima di lasciare Londia il Gabinetto si metta d'accordo su quelle che dovranno essere le relazioni fra serbi e croati nel prossimo avvenire e pretendono fin da ora assicurazioni circa il posto che dovrà essere fatto ai croati in caso di costituzione del regno jugoslavo. Re Pietro ha convocato (8-8) presso di sè i rappresentanti croati e serbi nel governo fantasma e ha tentato di evitare che la rottura divenisse definitiva. Finora però tale risultato non è stato raggiunto, sicehè si profila la minaccia di una scissione in seno al governo. Uma parte di esso con i serbi e gli sloveni se ne andrebbe al Cairo ed un'altra parte con i soli croati rimarrebbe a Londra, come governo dissidente del governo fantasmo della defunta Jugoslavia.

IL SETTORE DI COMBATTIMENTO DI CARKOV.



# QUESTI FAMOSI POPOLI

Il fenomeno più interessante del dopoguerra, al quale nessun paese potrà sfuggire, sarà la più larga e compatta partecipazione dei popoli alla politica estera delle rispettive Nazioni. L'operaio nordamericano, per esempio, il quale a simiglianza di moltissimi europei ma con più spiccato senso egoistico vede tutto in fanzione degli alti e basdei salari, si avvicinerà fatalmente a questa considerazione: dalla politica estera deriva non solo il mio benessere ma la stessa mia esistenza fisica e, di conseguenza, ho il diritto ed il dovere di interessarmi al sue svolgimento. L'agricoltore semplice il quale sa che dall'irrigidimento sui concetti dell'autarchia o





da un piano di collaborazione e di interscambio internazionale potrà derivargli la miseria o la frasformazione delle sue coltivazioni o, invece, il più alto utile finora raggiunto, non si distaccherà dalle vicendo della politica estera. Infine il popolo s'attaccherà disperatamente ai problemi generali, in quanto la doppia esperienza del '14 e del '39 lo ha già messo in guardia contro i pricoli dell'acquiescenza e del lasciar fare.

I popoli si avvicineranno irresistibilmente ai rapporti internazionali e non rinunzieranno ad esserne informati, allo scopo di seguirne le viceuce ed impedire, sopratutto, pericolosi dirizzoni che possano sfociare in nuovi conflitti.

So il tema delle responsabilità, oltre che discusso, verrà anche affrontato, la partecipazione popolare sarà totalitaria. Spetta ai meccanismi costituzionali di adeguarsi sempre di più alle esigenze dettate dall'esperienza, e cioè alla necessità che il controllo della Nazione sui Governi divenga più rapido, più stretto e più ellicace.

Una prova di ouesta tendenza si ha nel semplicismo nordamericano che riduce tutto al ragionamento elementare ed egoistico dell'uomo della strada: impedire ad ogni costo che suo figlio sia coinvolto in una terza guerra mondiale. E' da questo proposito negativo che possono scaturire delle idee positive: in definitiva, la volontà di ricostruzione poggia sulla paura di ricadere nel dramma della guerra.

Qualche barlume filtra dagli Stati Uniti. Ma non è affatto incoraggiante. Le idee in proposito suonano molto strano ad orecchi europei. Innanzi tutto partono dalla premessa che nessuna revisione è possibile in materia di leggi sull'immigrazione: donde la continuazione di quella ostinata politica della porta chiusa che ebbe buona parte in tanti suecessivi avvenimenti e, alla fine, portò il suo notevole contributo al malessere guerrafondaio della vecchia Europa. Vi sono, inoltre, le dichiarazioni di Roosevelt sul mantenimento, dopo la guerra, del servizio militare obbligatorio: questo sarebbe un « pegno per la pace ». Il cittadino nordamericano, il quale guarda alla fine delle ostilità come al momento in cui potrà finalmente pensare ai casi suoi, è però scarsamente orientato verso questo programma attivistico. Esso è sostenuto, invece, dai famosi fautori del « secolo americano », un misto di esaltazione nazionalista e di affarismo capitalistico. Vi è poi l'opinione di coloro i quali considerano gli Stati Uniti come una specie di poliziotto dell'umanità: e l'istituto Gallupp ei ha detto che il loro numero è notevolissimo.

Ma tutto questo deve portare gli americani almeno a conoscere gli europei. Un Comitato di scienziati, riunito per l'occasione, ha proclamato che bisogna provvedere a modificare « le stupide frasi sulle Nazioni straniere». Non è un provvedimento di facile attuazione. Una partecipazione delle masse alla politica estera delle Nazioni è solo possibile accentuando ed incoraggiando quella spinta alla conoscenza dei problemi che è venuta automaticamente a svilupparsi con la guerra. Ma occorre tener presente che questi problemi sono visti da un angolo visuale particolaristico, e moito spesso sotto l'influsso d'una stampa e d'una radio direttamente ispirate dalla propaganda di Stato. Il problema parlamentare, cioè il problema dei controlli e delle garanzie costituzionali, è sopratutto un problema di educazione civile. E' presumibile che i popoli, nel cui nome s'è tanto pariato e dei quali s'è tanto abusato, intendano di non vedersi più estraniati dalle supreme decisioni di pace o di guerra. E' certo, tuttavia, che nessuno sarà più disposto alla allegra finzione per cui una piazza gremita di ventimila tesserati d'un partito politico venga

esibita come una manifestazione di volorià d'un intero popolo. Nè è da pensare che si possa, puramente e semplicemente, tornare indietro. Nessuno può dimenticare che fu sopratutto l'inerzia degli organi costituzionali ed il cattivo funzionamento del meccanismo parlamentare a preparare l'ambiente nel quale riusei facile ad una fazione di imporsi e divenire, successivamente. l'espressione stessa dello Stato.

E se questo è per quanto riguarda l'Italia, le pagine che costituiscono la storia dell'immediato anteguerra provano come anche le democrazie siano restate, allora, incerte intorno al fenomeno guerra: i popoli non la volevano, i governi la decidevano, nessuno osava apertamente riconoscere che la politica adottata affrettava il tragico evento invece di paiarlo e, successivamente, cercare di allontanarlo. Intanto, il dato positivo è determinato dal sospetto e dalla diffidenza che, in ogni paese, vincitore o vinto, si determinerà verso quei dirigenti che hanno provocato non hanno saputo impedire la guerra. Di qui, un più diretto e più stretto interessamento dei popoli ai rapporti tra le Nazioni: una voce che si farà sentire in tutta la sua autorevolezza ammonitrice.

Questi famosi popoli dimostrano di non volere estraniarsi, nè tanto meno lasciarsi estraniare, dalla direzione degli affari collettivi. E' solo attraverso il contrasto ed il vaglio delle opinioni che la autentica maggioranza — cioè liberamente eletta o non uscita da un meccanismo d'algebra elettorale — potrà farsi strada per avvicinaisi, accordarsi e collaborare con le altre maggioranze del mondo.

### RENATO CANIGLIA

Lavoro di officina: 1) Fucinatura di un pezzo al maglio — 2) Utilizzazione di rottami per nuove armi (Foto Luce)



LO SGOMBERO DELLA SICILIA E
LE DELUSIONI DEL NEMICO
VALORE DELLA RESISTENZA ITALO-TEDESCA — IL RICORSO AI
TENTATIVI DI SBARCO E LA
VIGILANZA ITALIANA — PROGRESSIVA ESTENSIONE DELL'OFFENSIVA SOVIETICA — GLI ATTACCHI CONCORRENTI NEI SETTORI ECCENTRICI — NELL'ORIENTE ASIATICO

La battaglia in Sicilia è terminata e le ultime fasi della lotta si sono svolte nell'angolo nord-orientale dell'isola, ove le truppe italo-tedesche. saldamente aggrappate ai due fianchi dell'Etna hanno conteso risolutamente il passo al nemico verso Messina prima di ripassare lo Stretto con tutto il materiale in modo da costituire una delle maggiori delusioni per il nemico che invano aveva tentato con una azione da Randazzo a Fiumefreddo di tagliare la ritirata alle truppe che avevano difeso la regione costiera etnea da Catania ad Acirealeja Giarre, e con uno sbarco sulla parte orientale della penisola di Milazzo, di prendere una trappola i difensori della zona eostiera settentrionale. Una Dunkerque, ma assai più favorevole che non fosse per gli inglesi quella precedente, è stata dunque realizzata, nonostanto il vantato dominio anglosassone del mare e dell'aria. e ciò dopo che l'epicentro della lotta si era mantenuto per più giorni nel settore comprendente la depressione tra il versante occidentale dell'Etna e la catena delle Madonie, ove gli anglo-americani avevano prodigato ogni sforzo per rompere la linea di resistenza italo-tedesca, aprirsi ii passo sul grosso centro abitato di Randazzo, ed irrompere quindi sulle vie che conducono a Messina.

Come già nei giorni scorsi gli abitati di Nicosia, Troina, Regalbuto, Centuripe, assurgevano agli onori della cronaca quelli di San Fratello, Bronte. Adrano, Acircale, ciascuno dei quali ha dato il nome a combattimenti accanitissimi, nei quali il numico ha dovuto segnare il passo e registrare al suo passivo perdite considerevoli.

E' stato sopratutto al vantaggio

# LA LOTTA SENZA TREGUA

taccavano le forze avversarie con tale violenza che soltanto alcune centinaia di uomini e pochi carri armati riuscivano ad effettuare lo sbarco e in breve, questi esigui contingenti venivano, a lor volta, attaccati e distrutti. Pressochè nello stesso tempo forze americane attaccavano reparti di sicurezza schierati lungo lo stesso tratto di litorale, ma dopo dura lotta finivano con l'esser respinte dappertutto; qualche modesta penetrazione locale effettuata dall'avversario veniva sollecitamente eliminata. Si tratta di episodi che dicono co

me tutto sia stato tentato, come la vigilanza sia stata attiva, come il valore abbia ceduto soltanto alla strapotenza del numero e dei mezzi e poichè da questo accanimento nella lotta gli anglosassoni hanno misurato quanto vane siano le intimazioni rivolte all'Italia di resa a discrezione, essi hanno ripreso con ancor maggiore intensità i loro terroristici attacchi aerei, così in Germania come in Italia: dopo Amburgo e Colonia, hanno provato la cieca furia nemica Napoli, Genova, Torino, Milano, e da ultimo, per la seconda volta, Roma. Dopo aver portato la distruzione

in stretta collaborazione con l'artiglieria formazioni di aeroplani veloci da combattimento tedeschi at-

Dopo aver portato la distruzione e la morte in tante nostre città, non risparmiando neppure quei monu-

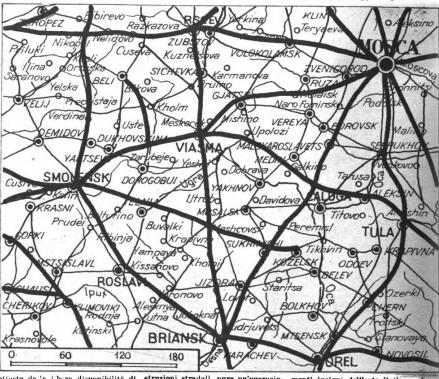

offerto dalla libera disponibilità di tuttà la sua flotta aero-navale, rendente particolarmente agevoli le operazioni anfibio, che il nemico ha potuto raggiungere o almeno affrettare il risultato. Esso è ricorso a successive azioni di sbarco alle spalle dei difensori annullando fra l'altro così le difficoltà create all'avanzata dai campi di mine e dalle distruzioni stradali, pure un'operazione di questo tipo, tentata nella giornata dell'11 corrente, è stata mandata a vuoto dalla vigilanza disposta lungo le nostre coste e dal pronto, efficace infervento dei nostri reparti. Un gruppo di forze anglo-americane tentava di operare uno sbarco ad occidente di Capo d'Orlando, ma prontamente ed

menti insigni dell'arțe italiana che sono patrimonio di tutto il mondo civile, il nemico ha compiuto, ancora una volta, il suo gesto sacrilego contro la Città Eterna, dopo che in data 31 luglio, considerando che la Città Eterna è sede della Cristianità, il Governo Italiano aveva proposto agli anglosassoni, attraverso il Vaticano, interessato spiritualmente nella cosa, di dichiararla Città Aperta. Non essendo giunta alcuna risposta, in data 15 agosto lo stesso Governo Italiano ha proceduto unilateralmente a tale dichiarazione pronto a crearne le condizioni e in attesa del necessario riconoscimento dell'altra parte belligerante che pure in passato ne aveva avanzato la proposta.

Esauritasi la, prima fase della grande battaglia estiva in Russia con la conquista di Orel e di buona parte del saliente tedesco che da quella città prendeva il nome, i sovietici hanno spostato nuovamente il loro attacco a sud, nella zona di Bielgorod, anche qui conseguendo, grazie alla stragrande superiorità numerica ed allo straordinario impiego di mezzi di ogni sorta, un notevole successo iniziale, costringendo i Tedeschi allo sgombero della città suaccennata.

Ai comandi tedeschi, però, questa nuova mossa sovietica non era giunta del tutto imprevista, così che essi avevano potuto adottare anche qui il loro abile sistema di difesa elastica, sganciando in tempo il grosso delle loro forze dal nemico ed impedendo così che questo potesse ottenere lo scopo più tangibile del suo attacco; e cioè l'annientamento di un nerbo più o meno considerevole di forze tedesche.

Ed eccoci, quindi, ad una terza fase della gigantesca offensiva sovietica, nella quale le masse staliniane hanno sviluppato una nuova, formidabilo pressione lungo tutto il vasto tratto di fronte che da nord di Orel si stende fino a sud-ovest di Bielgorod, con attacchi concomitanti, a scopo diversivo anche nei settori eccentrici del Lago Ladoga, del Donez, del Mius, del Kuban.

Si tratta, in sostanza, di una delle battaglie più vaste e più accanite che mai abbiano divampato sul fronte orientale e di tale intensità, da lasciar pensare che i sovietici pensino di poter giungere ad una decisione del conflitto prima che si attorno all'ultima delle città ora no

attorno all'ultima delle città ora nominate, e cioè nel punto stesso ove si svolsero i tentativi di sfondamento in direzione dell'ansa di Nipro, durante l'ultima fase dell'offensiva dello scorso inverno. Sembrerebbe, quindi, esistere una certa continuità fra i combattimenti attuali e quelli di allora, nei quali, com'è noto, il nemico fu nettamente arrestato e ricacciato.

Ora, benche il campo di battaglia venuto continuamente aumentando di estensione e di profondità e non ostante che la lotta si sia frammentata in episodi molteplici, non tutti favorevoli alle armi tedesche, sta di fatto, tuttavia, che il Comando Supremo bolscevico, pur impiegando e sacrificando senza risparmio alcuno masse enormi di nomini e di materiali, non è riuscito ancora ad attuare quello sfondamento



Ladoga fin dal 21 luglio; senonchè, in tre settimane di combattimenti quasi quotidia::i, i Russi nou sono riusciti ad ottenere alcun risultato, che possa compensare le non lievi perdite cui sono andati incontro.

In complesso, anche questo nuovo sforzo offensivo sovietico va prendendo sempre più la fisionomia di una grande battaglia di logoramento, la quale, se non dovesse sboccare, come sembra, per i Russi, in un reale successo strategico, potrebte aggravarne il logorio di forze umange amateriali.

Le operazioni aeronavali nelle acque delle Salomone ed in quelle viciniori continuano con vivace ritmo. L'aviazione nipponica risponuc con ben aggiustati colpi all'offensiva americana diretta a consolidare le basi statunitensi in quel settore, per farno poi centro di azioni a p'à lontano raggio.

Infatti, formazioni aeree della marina giapponese, attaccando di giorno e di notte gli apprestamenti nemici di Manda, nella Nuova Georgia, nella rada di Rich e nel porto di Rendova, hanno potuto infliggere rilevanti danni al nemico; inoltre, una formazione di cacciatorpediniere tra i giorni 6 e 9 corrette, ha

ripelutamente attaccato una formazione navale americana, affondando
un incrociatore, un caccia ed un'altra unità di tipo 'imprecisato. Un
cacciatorpediniere giapponese è andato perduto e da parte loro gli
americani annunciano la conquista
delle isole Vela la Vela a nord della
Nuova Georgia, superando con ciò
Kolombagara che si riteneva nuovo
naturale obiettivo dell'azione americana proiettata verso Rabaul di
cui il gruppo delle isole La Vela
dista 25 chilometri circa.

Nulla di nuovo nel settore della guerra terrestre, salvo taluni forti attacchi giapponesi, nelle regioni del Cekiang occidentale e del Kwantung, mentre si pronunzia per i Cinesi una nuova minaecia dalla frontiera birmana.

ATOS



concluda la stagione estiva, ed evitare così, ad ogni costo, l'evenienza di una nuova campagna invernale.

Gli obbiettivi immediati di questa nuova, cocciuta ripresa offensiva possono identificarsi in Briansk, Wiasma, Sumi e Charkov, il grande ceatro ucraino. Ed anzi, il centro di gravita dell'offensiva della pressione mesa sembra trovarsi proprio strategico che è nelle sue speranze e che, solo, potrebbe compromettere seriamente l'integrità e l'efficienza dello schieramento tedesco.

Nè alcun positivo successo son riusciti i Russi ad ottenere con gli attacchi diversivi, sferrati in settori eccentrici; la più importante di queste azioni eccentriche è quella che essi hanno iniziato a sud del lago 1) Le rovine di un villaggio sovietica deve è passate durissime la battelia (2) Con le marii in alto in segno di resa gli ultimi difensori escono dili casa di una cittadina sovieta appeara conquistata — 3) Carro armato sovietico pesante d'atrutto da una bomba di Stukza che na ha apportato la norratta armatta — 4) Protetti de grandate de la constanta del constanta del protection possate del constanta del c





# CRISI E RIPRESA NELL'ASSALTO DE



e che corrispondentemente i som mergibili, con perdite maggiori, dovevano essete ridotti ad ottenere successi inferiori. Questo era il punto essenziale della questione e una recente conunicazione ufficiosa germanica lo ammette implicitamente, ma chiaramente, lasciando anche intuire le specifiche cause tecniche del diminuito rendimento della campagna sottomarina.

Ma tale comunicazione germanica viene al tempo stesso ad annunciare che la crisi della campagna sottomarina deve, almeno in parte, considerarsi superata, ciò che il complesso degli affondamenti dell'ultimo mese sta del resto a confermare. In essa si parla infatti di un miglioramento dell'armamento antiaereo e dei mezzi di difesa in genere, tanto attiva quanto passiva, dei quali i sommergibili possono avvalersi per sfuggire ai loro numerosissimi avversari. Tale comunicazione va messa anche in relazione con i numerosi successi ottenuti recentemente da sommergibili germanici contro aerei attaccanti. In definitiva dunque si deduce che il più fiero e pericoloso avversario del sommergibile in questi ultimi tempi fosse diventato l'aereo. Con navi portaerei, con portaerei ausiliarie tottenute da trasformazioni di cisterne o al-

Da vari segni diretti o indiretti avevano potuto constatare agevolmente, durante la prima metà dell'anno in corso, che la campagna sottomarina era andata incontro ad una erisi: erisi rapidissima, tanto che mentre ancora nel marzo '43 si era raggiunta una delle più alte vette nel diagramma degli affondamenti mensili, le cifre erano scese con brusco declino nei mesi immediatamente successivi. Se non ci fosse stata altra indicazione, sarebbe bastata la interruzione nella interminabile serie anteriore dei comunicati straordinari germanici per rivelare che la catena dei successi si

era spezzata o quanto meno si era assottigliata. Si parlò allora di una diminuzione del traffico marittimo anglo-sassone, cioè di una diminuzione del numero dei bersagli a disposizione dei sommergibili, di una volontaria diminuzione del numero di sommergibili operanti simultaneamente e di altre cause che possono indubbiamente avere concorso al declino delle eifre, ma che da sole non bastavano a spiegarle. La spiegazione doveva essere completata animettendo che in realtà il nemico aveva raggiunto un grado assai più alto di efficienza nella organizzazione del contrasto antisommergibile





# TONNELLAGGIO

tre unità mercantili), con l'attrezzatura di numerose basi sulle coste atlantiche e nelle varie isole sparse nella immensità dell'oceano, con l'impiego di aerei ricognitori dotati di larghissimo raggio di azione e con altri espedienti gli anglo-sassoni debbono in sostanza essere riusciti a conferire il carattere della ubiquità alla esplorazione aerea intorno ai loro convogli lungo l'intera loro rotta oceanica. Inoltre, dotando di ottime armi e di preziosi, modernissimi mezzi di ricerca questi aerei. debbono essersi messi in condizione di controllare con elevato grado di sicurezza le acque intorno ai singoli convogli tanto di giorno quanto di notte; a sorprendere e offendere i sommergibili nemici nelle ore notturae; ad attaccarli o quanto meno costringerli ad immergersi e a rimanere immersi durante le ore diurne. In simili condizioni è evidente che per una flotta subacquea aumentano le perdite mentre diminuiscono i risultati.

Ma i sommergibili hanno reagito, anzitutto con un armamento antiaereo molto più potente e probabilmente ancho con altri mezzi e sono 
tornati alla cariea con la primitiva 
irruenza ed anche con la potenza del 
nunero, giacchè è molto verosimile 
che per diverse settimane, per non

4

incorrere in perdite forti senza contropartite adeguate, le autorità germaniche avessero effettivamente ridotto il numero delle unità di crociera.

La importanza di un potente armamento contraereo a bordo di un sommergibile è abbastanza evidente. Per potere esercitare la loro vasta azione preventiva o punitiva su superfici estesissime gli aerei anglosassoni debbono necessariamente ricorrere al metodo della cosidetta esplorazione offensiva; cioè lo stesso aereo che ricerca il bersaglio deve poi provvedere ad attaccarlo ed offenderlo. E' questa una tecnica completamente diversa da quella normalmente impiegata contro le forze navali di superficie perchè aerei che dovessero accorrere su richiamo come si verifica nella caccia alle navi. troverebbero nel caso dei sommergibili una zona di mare deserta, priva di qualsiasi traccia dell'inafferrabile nemico tempestivamente celatosi sotto i flutti.

Dunque, in generale, il sommergibile avrà a che fare con un solo aereo o almeno con un numero assai limitato di aerei. D'altra parte esso costituisce un bersaglio sottile manovriero che un bombardiere isolato avrebbe ben poche probabilità di colpire da alta quota, ad onta dei progressi veramente cospicui realizzati dagli anglo-sassoni in materia di precisione nel bombardamento aereo. Non si deve infatti dimenticare che i bersagli terrestri esattamente e duramente colpiti dai quadrimotori americani da quote alte e altissime sono fermi, hanno dimensioni in genere assai maggiori di quelle di una nave subacquea e vengono inquadrati dalla salva di bombe di una intera formazione; sicchè si deve ancora oggi ritenere che la tecnica di questi bombardamenti da alta quota non è affidata esclusivamente alla elevata precisione degli strumenti e dei metodi, ma combina questa precisione col concetto della salva di molte bombe per accrescere la efficacia e la probabilità di colpire. Se tutto ciò contro il sommergibile non trova applicazione, l'aereo sarà costretto a impegnarlo a bassa quota in un duello nel quale è chiaro che un aumento

di calibro e di numero delle armi automatiche della nave subacquea potrà avere una influenza addirittura decisiva.

Naturalmente questo non è che un aspetto particolare della lotta di strumenti e di astuzie perennemente impegnata fra il sommergibile e i suoi avversari; ma, non fosse che a titolo di esempio, varrà a indicare come effettivamente una definitiva vittoria sul sommergibile e una eliminazione del pericolo che rappresenta e delle perdite che infligge siano a tutt'oggi difficilmente concepibili. Del resto è di queste settimane l'attacco di un sommergibile oceanico italiano contro una portaerei nemica della quale si ignora la sorte; come pure sono di queste settimane numerose brillanti imprese di sommergibili italiani contro l'intenso via vai di naviglio militare e da trasporto connesso con l'attacco alla Sicilia e l'aspra lotta che ne seguita.

Nel complesso, nella lunga e accanita battaglia del tonnellaggio, se gli anglo-sassoni hanno avuto un momento di respiro, essi non sono tuttavia alleggeriti per sempre del le loro preoccupazioni, tanto più che

il sommergibile è bensi l'arma più importante, ma non l'unica impegnata dal Tripartito su questa frontiera e che non solo le armi e le loro intrinseche attitudini ma altresi le vicende della guerra e gli sviluppi delle operazioni esercitano una influenza di primo ordine sulle distruzioni di naviglio. Tanto è vero che alcuni fra i periodi più neri per il tonnellaggio anglo-sassone sono derivati proprio da avvenimenti politici e militari, quali la ritirata da Dunkerque, lo sgombero della Grecia, l'intervento degli Stati Uniti. In questo ordine di idee non è improbabile che anche la impresa di Sicilia debba pesare in modo abbastanza sensibile sul bilancio costruzioni-affondamenti delle Potenze anglo-sassoni.

### GIUSEPPE CAPUTI

1) Effetti di un hombardamento aereo: l'unità è già in fiamme mentre altre bombe scoppiano in prossimità della carena — 2) A bordo di un nestro sommergibile — 3) Ritorno alla base di un sommergibile dopo la vitoriosa erecciera di guerra — 4) Mas in crociera di vigi lanza nel Mediterraneo — 5) Allarme a bordo la una nostra unità.

(R. G. Luce).

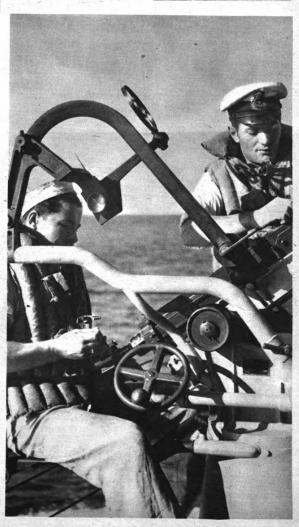



# L'EVOLUZIONE DEI METODI

In connessione col modificarsi dei mezzi, ma anche in base alle esperienze di una guerra lunga e mutevole, è naturale che i metodi evol vano. E anzitutto riappaiono concezioni che sembravano relegate nel passato. Ecco per esempio che in fatto di protezione fissa dopo l'ostracismo dato alle fortificazioni di vecchio tipo in quanto sembrò che nella lotta fra il cannone e la corazza soltanto l'interramento delle fortificazioni nei vari sistemi articolati potesse dare risultati soddisfacenti, si è ritornati, specialmente in Russia, ai sistemi consacrati dalla precedente tradizione. Ritorna in onore il metodo dell'ingegnere belga cui venne affidata la costruzione dei sistemi difensivi delle piazzeforti rese celebri dall'altra guerra e costruite col criterio che i forti, debbano considerarsi efficienti in quanto esenti dai colpi delle artiglierie pesanti da campagna. Si tratta quindi di tener lontani i cannoni da campagna nemici, e proprio perciò i forti di Liegi e di Anversa, furono pretetti da un cerchio di fortini che dovevano impedire al nemico di avvicinarsi, e le opere maggiori furono dotate di cupole sotto le quali i cannoni potessero essere manovrati meccanicamente per il tiro. I tedeschi riprendendo l'idea l'hanno modificata con tutti gli accorgimenti della tecnica moderna ma hanno rispettato i principi basilari del sistema, e le difese cui i sovietici han dovuto affrontare a Mojaisk nella campagna del 1942 e ad Orel, Kursk, Bjelgorod nell'attuale, si sono mostrati meglio rispondenti allo scopo che non le tanto decantate linee della nuova strategia.

In Russia stessa è poi ricomparsa la cavalleria. La controffensiva del dicembre 1941 non sarebbe stata possibile senza l'apporto dato da contigenti a cavallo che hanno condotto Intineco a Stalinogorsk a sud di Mosca, dando molto filo da torcere alle forze motorizzate del generale Guderian. Mentre difatti a causa dell'inverno i mezzi motorizzati venivano resi immobili dalle condizioni stradali o addirittura dal congelarsi della essenza o dei lubrificanti, le forze montate a cavallo venivano ad acquistare la maggiore mobilità ed il generale Zhukov poteva dichiarare che gran parte del successo di quella controffensiva risultava dal fatto che l'avversario non possedeva nè cavalleria, nè truppe montate su sci. L'esercito rosso — aggiungeva — è un esercito moderno ma per i suoi ideatori la cavalleria non è antiquata. Il cavallo sopporta molto bene il freddo ed altrettanto il caldo. Si tratta di sconvolgere le comunicazioni dietro l'esercito avversario e questo non può essere compiuto in inverno che da gruppi di cavalleria e sciatori. Le loro possibilità sono segnate dal fatto che alcune formazioni hanno potuto compiere una marcia di 500 chilometri e che dodici cavalleggeri seguiti da 24 sciatori hanno compiuto una corsa di oltre cento chilometri in meno di dieci ore senza sosta. Gli scia-tori erano trainati da cavalli.

Quanto però ha costituito il vero rivolgimento nella guerra è stato il ritorno all'impiege delle artiglierie già da noi preconizzato in uno dei primi articoli pubblicati in questa rivista. Quando il Maresciallo Voroscilof, quale Commissario della difesa dichiarò che nell'esercito alle sue dipendenze si sarebbe continuato a dare la precedenza ai cannoni già facendosi assegnamento sul fatto che la potenza di fuoco di una divisione dell'esercito rosso superava quella di un corpo dell'esercito francese e tedesco, quanti erano presi dai fascino dei carri armati quali nuovi megzi di guerra, non mancarono di sogghiguare. Nè le cifre offerte dal Maresciallo servirono a mutare la sfavorevole opinione. La potenza di fuoco di una delle sue divisioni, egli affermava, sarebbe stata di non meno di 70 tonnellate al minuto di metallo, in paragone delle 54 tonnellaté di un corpo francese, e alle 53 di un equivalente tedesco. Si obiettò che i cannoni russi avrebbero senza dubbio potuto vomitare quella quantità di metallo ma soltanto in spazi vuoti: la mobilità dei nemici essendo diventata tale attraverso la motorizzazione, che l'artiglieria non avrebbe mai trovato stabile il suo obiettivo. I critici dimenticavano peraltro che è impossibile per qualsiasi esercito di mantenersi sempre in movimento e che la stessa artiglieria avrebbe potuto essere resa mobile.

Se i cannoni russi non ebbero possibilità di imporsi durante l'avanzata tedesca — e in realtà dalla parte dei tedeschi durante ogni avanzata poterono apparire elemento secondario nei confronti del trionfante carro

armato - riacquistarono la loro efficacia allorchè il nemico perse il proprio impeto e si passò ad una guerra di posizioni. Così a Stalingrado l'artiglieria sovietica riuscì continuamente a tenere in scacco gli assedianti. I cannoni che i russi possedevano in gran numero venivano concentrati in massa su settori limitati. Il fuoco anche di quattro reggimenti alla volta convergeva sulle colonne tedesche mentre avanzavano. La Lutwaffe cercava di averne ragione con bombardamenti ristretti a piccoli settori e perchè le batterie si rivelassero venivano mandati avanti due o tre carri armati mentre altri si mantenevano indietro ad un migliaio di metri, pronti ad agire con la massa del loro fuoco. Ma gli artiglieri sovietici erano abili e numerosi, ricevevano sempre nuove armi dalle retrostanti fabbri-



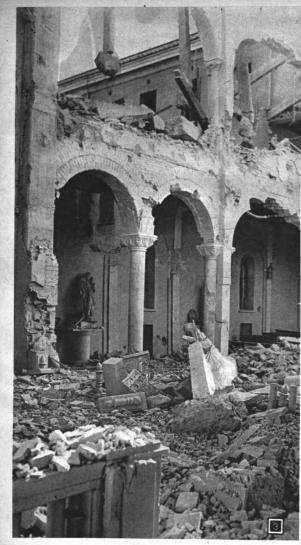



quasi tutte le granate esplodono verso l'alto. I tedeschi stessi riconoscendo l'efficacia dell'arma l'hanno adottata e perfezionata.

Quanto al carro armato, assurto a pretagonista della battaglia, è significativo che esso possa essere stato considerato quale simbolo della nazione. Spetta alla Koelnische Zeitung il merito dell'analogia. « Ogni uomo dell'equipaggio - essa scrive ha la sua mansione specifica, sia che diriga il cannone dalla torretta o sorvegli il motore o passi le munizioni. Se si vuole mettere fuori combattimento il carro basta colpire la torretta, oppure il motore, oppure il deposito delle munizioni. Altrettanto succede con la nazione organizzata per la guerra totale: che si distruggano le forze armate (la torretta), l'amministrazione (il mo-tore) o l'industria bellica (il deposito delle munizioni) si ottiene l'identico risultato: di mettere fuori combattimento la nazione (il carro armato) ». Questo ci richiama alla tecnica della guerra totale di cui se mai parleremo in seguito.

Quanto alla nuova tecnica operativa derivante dall'impiego del carro armato crediamo che nessuno più del maggior generale I. F. C. Fuller ne abbia saputo esporre con chiarezza i principii.

«La battaglia che rappresenta l'atto centrale di ogni guerra, scrive questo teorico della guerra motorizzata, è in funzione di tre elementi: movimento, armi e protezio-

Dopo ; bombardamenti indisertminati sull'indisert II quartiere tuscolano celpite dal secondo hombardamento acres di Roma — 2) II Chiestro delle Clarisses nella Basilica di Sonta Chiestra a Napol. — 3) La Chiest di Sonta Chiestra a Napol. — 3) La Chiest di Sonta Chiestra di Control di Quartiere Tuscolano. — 4) La Chiesa di S. Lorenzo colpita dal bombardamento del gi orno 18 — 5) La Chiesa della Crocetta a Torino colpita lo stesso giorno (Foto Luco)



che e questi cannoni erano sempre più mobili.

Tale dote venne sperimentata nella tentacolare offensiva svolta da Voronese ai piedi dei monti caucasici. Grandi cannoni su trattori, altri su pneumatici, altri montati su slitte, si precipitarono avanti per aprire successivi fuochi di sbarramento che sconvolsero il dispositivo tedesco. Uno dei reggimenti di artiglieria del generale Zhukov sparò 35.000 projettili in pochi giorni. I cannoni impiegati erano principalmente « howitzers » pesanti con un contorno di pezzi da campagna e piccoli mortai, ma la Russia deve le sue possibilità di resistenza sopratutto al mortaio conosciuto col nome di «Katiuska». Si tratta di un cannone multiplo, e cioè a parecchie canne, da 122 mm. capace di lanciare i suoi proiettili ad una distanza di perfino 7 od 8 chilometri. A parte la concentrazione di tiro che si ottiene, gli effetti sono prodotti dalla esplosione orizzontale dello speciale proiettile mentre è noto che





ne. Gli elementi del movimento sono tre: strategici, tattici e amministrativi; quelli tattici che rappresentano lo scopo ultimo fondamentale, si dividono in protettivi ed offensivi. I primi hanno il compito di « avvicinare , i secondi di « attaccare ». Durante la prima fase il soldato deve cercare di non essele colpito, mentre nella seconda la sua unica preoccupazione sarà di colpire il nemico. Ogni teoria perciò che consideri l'offesa e la difesa come due atti distinti, è sbagliata, essendo queste due azioni strettamente concatenate e in severa interdipendenza come due poli di una calamita. Abbiamo poi le armi, che si propongono anch'esse tre scopi: uccidere, ferire, terrorizzare. D'altra parte essendovi in ogni battaglia le due fasi conco-

mitanti di offesa e di difesa, anche le armi avranno perciò i loro compiti corrispondenti; inoltre un'arma offensiva può servire anche a difendere. Abbiamo infatti questa regola tattica importantissima; in ogni circostanza le armi di lunga gittata dovranno facilitare e proteggere quelle di breve gittata. Per ciò che riguarda la protezione essa sarà molto più efficace se dotata di mobilità; up esempio ci è dato dal carro armato che rappresenta in piecolo, una fortezza mobile.

La guerra moderna ha introdotto due elementi importantissimi: 1) anuova dimensione verticale della guerra aerea; 2) la possibilità per il soldato di combattere da una piattaforma mobile estendendo in questo modo alla terra le caratteristiche

della guerra navale. Queste due in novazioni hanno rivoluzionato interamente l'arte militare. D'altra parte l'utilizzazione dell'areoplano, come arma di guerra, è subordinata soltanto ai suoi momenti di volo; la gravità e il suo più formidabile nemico. Prima o poi, come un uccello, dovrà atterrare e non sarà quindi più che uno strumento inutile. A questo punto introduciamo il carro armato suo complemento. Partendo da queste considerazioni sui caratteri della guerra moderna il Fuller conclude: • 1) Il principale obiettivo dell'attacco aereo non deve essere la distruzione della proprietà o della popolazione, ma la sospensione dei lavoro industriale nemico: 2) questo risultato può essere raggiunto con spedizioni piecole o gran-





di purché costanti e quotidiane; 3) l'attacco verticale ha introdotto la necessità di una difesa verticale; 4) ogni cittadino, nomo o donna, essendo preda di una grande tensione nervosa la protezione morale diventa anche più necessaria di quella fisica».

Anche qui ei riconduciamo ai principii della guerra totale che in definitiva dominano ogni condotta di guerra; anche se peraltro si tratta di enunciazioni generiche esse aiutano a comprendere tutto il resto. Se difatti ci riferiamo all'impiego specifico dei carri armati noi vedremo un alternarsi dei criteri tra l'uso di essi come mezzo di sfondamento e di conquista territoriale sperimentato in Polonia, in Francia ed inixialmente in Russia e l'impiego invece come arma sussidiaria e

'di appoggio della fanteria o delle forze motorizzate usato invece quando in Russia l'esercito tedesco ha troyato un ostacolo degno del suo inneto.

Ci riferiamo appunto a questa esperienza notando come inizialmente l'alto comando russo non sapesse fare uso appropriato dei carri armati e degli aerei. Quantunque la dottrina militare sovietica facesse distinzione tra i « P. P. tanks » in sostegno della fanteria e i « D. D. tanks » per azione lontana, nella pratica si fece confusione col risultato che almeno metà dei carri armeti sovietici turono distrutti. In Russia ogni divisione di cavalleria o di fanteria disponeva di un battaglione di 45 carri ed ogni tre divisioni di corpo d'armata erano rinforzate da un reggimento composto di 135 carri. Hitler attaccò con 200 divisioni fornite di 12.000 earri armati suddivisi in 28 divisioni corazzate e 8.000 aerei. I russi con 150 divisioni disponevano di 13.000 carri armati e di 7.000 aerei, ma poterono in seguito mobilitare altre 100 divisioni. Vi fu dunque da parte sovietica superiorità numerica di nomini e di garri armati, ma quantitativa

Egli suggeriva che le divisioni di fanteria dovessero essere lasciate del tutto senza carri armati e che questi ultimi dovessero invece costituire divisioni di earri armati. Queste, in unione con divisioni di fanteria motorizzata e con una flotta aerea. avrebbero potuto fare profonde brecce nelle linee nemiche. Le fanterie motorizzate avrebbero potuto allora mantenere i pilastri delle breccie fino all'arrivo della fanteria appiedata per consolidare la conquista. In realtà, in Polonia, al gruppo indipendente di carri armati di Guderian, fu affidato il compito di conquistare i ponti sulla Vistola; in rancia una armata indipendente

motorizzata e corazzata aveva rotto le linee a Sedan facendo irruzione verso la Manica. Contro la Russia Hitler lanciò quattro, e cinque dopo il settembre 1941, di queste armate indipendenti di carri armati. Eimansberger dice che in una armata di carri armati un giusto rapporto fra le divisioni di fanteria motorizzate rispetto alle divisioni di carri, dovrebbe essere di due per uno. In vista delle enormi distanze sarebbe stato più sicuro in Russia assumere il rapporto di tre ad uno, invece il rapporto nelle forze tedesche fu soltanto di uno ad uno e l'errore potrebbe essere stato quello di aver aumentato il numero delle divisioni i suoi criteri al mutato sistema di attacco ed ecco quindi l'impiego da parte dei sovietici dell'artiglieria per separare l'avanguardia di carri armati dalle fanterie e distruggere isolatamente quelli senza il soccorso di questa.

L'evoluzione dei criteri d'impiego nei carri armati è tutta qui ses se ne tolga lo strano dispositivo nei «Puss Moth» e cioè dei quadrati avanzati, di cui si accenno in altro articolo e che sembrerebbe aver tolto ogni flessibilità al sistema dei tentacoli per ottenere una maggiore sicurezza contro le sorprese di attacco sui fianchi, ma nessun impiego tattico dei carri può essere scompagna-



motorizzate soltanto di un terzo mentre nell'intervallo fra le campagne di Francia e di Russia era stato raddoppiato il numero delle divisioni di carri armati. Ne conseguiva che mentre i tedeschi possedevano gli arieti con cui rompere il fronte non erano in grado di fare uso tattico delle breccie con velocità ei forza.

Ondegiamo quindi fra il criterio della punta di laneia costituita dai carri armati che devono sfondare le linee per aprire il varco alle forze motorizzate e di l'anteria e quello invece delle fanterie che devono aprire il varco ai carri armati perchè possano compiere essi la conquista territoriale.

Naturalmente la difesa sa opporre

to dall'appoggio o dall'azione degli aerei i cui criteri di uso evolvono in verità con maggior rapidità dei mezzi terrestri e che ci riporteranno anche alla evoluzione dei metodi per quanto riguarda la guerre lampo diventata alla fine guerra totale.

NEMO

1) Bombard'eri italiani in volo verso obiettivi navali isemici nel Mediterraneo — 2). In una nostro bombardieri versa: gli specialisti mottono in effetterera vell'eri divarate una sesta dal combattimesti — 3) Aereo pronto per essere catapultate a borda di una nostra unità in creciera di guerra — 4) Bombardiere a grande raggio P. 108 pronto al decollo per un'azione di guerra — 5) in und base di acresi furnati un'altima, verifica al s'luro (Luce e R. Aeronaut.)

non già qualitativa, sopratutto per ia deficenza di quadri, esperti nell'impiego delle armi modernissime. Le vittorie tedesche non portarono tuttavia ai risultati che si attendevano di distruzione delle forze sovietiche in campo, e forse soltanto perchè i comandanti tedeschi non tennero in sufficente considerazione il principio formulato dal loro teorico della tattica dei carri armati, generale Ludwig von Eimansberger, nel libro intitolato « Der Kampfwagenkrieg > che pure era in dotazione degli ufficiali della Reichswehr. Questo austriaco generale di artiglieria in ritiro, sosteneva che il carro armato non è un'arma sussidiaria, ma uno strumento indipendi offensiva strategica in grande scala, e che esso può conseguire rapida e decisiva soluzione.



# DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

2455. BOLLETTINO N. 1168.

Comando Supremo, 6 agosto:

Comando Supremo, 8 agosto:

Nel settore centrale del fronte siculo le unità tialo-germaniche sono impegnate in tenaci combattimenti difensivi.

La città di Catania, da tre settimane investita da forze preponderanti e sottoposta giornalmente a violentissimi bombardamenti navali ed aerel, è stata sgomberata: la popolazione ha soprottali di fueco del nenico e le dure privazioni imposte dalla situazione, dando prova di grande fierezza.

Bombardieri italiani e tedeschi hanno nuovamente attaccato i porti di Palermo e di Augusta colpendo e danneggiando il naviglio alla fonda. Cinque apparecciatori dell'Asse.

Nella notte sul 4 corrente mezzi di assaito della R. Marina, portatt da un nosatto sommergibile, sono peneiratti nella rada di dibilterra e vi hanno a sono peneirati nella rada di dibilterra e vi banno a sono dellate di topo i betto y de 7,500 con ellate di topo i betto y de 7,500 con ellate di su mono dellate asseuno ed una petroliera da lo mila.

Analoza missione aveva svolto il me-

10 mila.

Analoga missione aveva avolto il medesimo sommergibile, neila notte dal 7 all'8 maggio, nella stessa rada di Gibilterra dove erano stati colati a picco, pure da merzi d'assalto, 2 piroscafi inglesi per complessive 17.569 tonnellate di stazza ed un piroscafo nord-america oda 7.569 tonnellate.

Generale AMBROSIO

In base ad ulteriori accertamenti, le vittime civili dell'incursione nemica su Napoli, citata dal hollettino n. 1167, sono salite a 210 morti e 464 feriti.

2456. BOLLETTINO N. 1169.

Comando Supremo, 7 agosto:

In Sicilia la lotta è continuata violen-ta nella zona centrale del fronte: nuovi forti attacchi sterrati dal nemico, con largo impiego di artiglierie e di mezzi corazzati. cono stati contenuti dalle truppe dell'Assè.

corazzati, sono sant contenus unan-truppe dell'Asse.
Velivoli germanici hanno agito su na-viglio avversario nelle acque settentrio-nali ed orientali dell'isola, incendiandi un piroscafo di medio tonnellaggio e col-pendo gravemente un incroalidore pe-sante ed un mercantile da 10 mila ton-

nellate:
Incuraioni effettuate dal nemico su
Napoli, Messina e su località delle provincie di Salorno e Cosenza causavano
danni non gravi. Un bombardiere risuita abbattuta a Napoli dalle batterie
contiaeree ed un altro a Bagnara (Reggio Calabria).

Generale AMBROSIO

Le perdite finora accertate fra la popolazione civile, per le incursioni citate
dal Bollettino odierno, sono le seguenti:

— a Napoli 2 morti e 6 feriti;

— a Messina 18 morti e 32 feriti;

— ad Eboli e Battipaglia (Salerno) 15
morti e 3 feriti;

— a Paola (Cosenza) 19 morti e 10 feriti

2457. BOLLETTINO N. 1170.

Comando Supremo, 8 agosto:

Comando Supremo. 8 agosto:

Le forze italo germaniche, che sotto
la orescente pressione del nemico sono
state control delle control delle control delle Caronice delle Caro

till per oltre 59 mila tonnellate di stazza. Incursioni di notevole entità sono state compiute questa notte su Torino, Milo no e Genova; i danni sono consideravoli specie nei quartieri centrali delle prime due città; non ancora accertate le per-dite. A Milano le batterie della difesa hanno distrutto due velivoli.

Generale AMBROSIO

2458. BOLLETTINO N. 1171.

Comando Supremo, 9 agosto: Nella regione settentrionale della Si-

cilia i combattimenti proseguono aspri sulle posizioni occupate dalle truppe ita-liane e tedesche.
Centri delle retrovie avversarie sono stati attaccati da nostri volivoli; nelle acque dell'isola apparecchi germanici hanno doppio efficacemente due caccia-

torpediniere.
Formazioni anglo-americane navali ed aeree bombardavano ieri, senza gravi conseguenze, località costiere della Sicilia e della Calabria.

Generale AMBROSIO

2459. BOLLETTINO N. 1172.

Comando Supremo, 10 agosto:

Comando Supremo, 16 agosto:
L'offensiva nemica in Sicilia continua a svilupparsi con largo appoggio di forze aeree e navali: nonostante la tenace testistenza deile truppe itato germaniche, alcune posizioni hanno dovuto essere sgombrate sotto t violenți attacchi di unità corazzate avversarie.
Nodi etradali e centri delle retrovie nemiche sono stati battuti da velivoli italiani e tedeschi: due apparecchi risultano distrutti in combattimento da cacciatori germanici.
Nostri aerei siluravano al largo della Sicilia un incrociatore e due mercantili di complessive 8.000 tonnellare; bombatici tedeschi colavano a pieco nelle acque di Augusta tre piroscafi di medio tonnellaggio, colpendo altresi un incrociatore e due unità minori.

Generale AMBROSIO

2460. BOLLETTINO N. 1173.

Comando Supremo, 11 agosto: Duri combattimenti difensivi vengono sostenuti dalle truppe italo-germaniche nei settori centrale e settentrionate dei fronte siciliano, per contenere l'avanza-ta del nemico.

Messina è stata intensamente e ripetu-tamente bombardata dall'aviazione av-

tamente combarcata dall'aviazione avversaria.
Aeroeliuranti Italiani hanno attaccato convogli nelle acque della Sicilia colpendo un incrocatore leggero e due priscocati di medio tonnellaggio, mentrobombardieri notturai agivano con Iavo Sivenosa si controli di Palermo e di Sivenosa con di di Palermo e di

Siracusa.

Nella rada di Augusta e lungo le coste settentrionali dell'isola velivoli tedeschi danneggiavano gravemente con bombe 4 trasporti per complessive 17 mila tonnellate, un cacciatorpediniere e alcuni

nellate, un cacciatorpediniere e alcuni mezzi da sbarco.

Un aereo inglese veniva abbattuto presso le coste della Sardegna da un nostro cacciasommergibile.

Generale AMBROSIO

Le incursioni effettuate dal nemico sulle città di Torino, Milano e Genova, citate dal bollettino n. 1170, hanno cau-sato, secondo i dati finora pervenuti, le seguenti vittime tra la popolazione civile:

a Torino 12 morti e 48 feriti;
a Milano 101 morti e 267 feriti;
a Genova 11 morti e 37 feriti,

2461. BOLLETTINO N. 1174.

Comando Supremo, 12 agosto:

Comando Supremo, 12 agosto:
Al centro del fronte siciliano proseguno i violenti attacchi dei nemico.
Lungo le coste dell'isola nostri aerosituranti hanno intercettate unita da guerra e mercantili avva dell'attacchi dell'isola nostri aerosituranti natro da dell'isola nostri aerosituranti natro da dell'isola della costa ne abbatteva 9.
Durante incursioni effettuate dal nemico su località della provincia di Regio Calabria le batterie della difesa distruggevano 3 velivoli.

Generale AMBROSIO

Generale AMBROSIO

L'incursione su Terni, citata dal bollettino odierno, ha causato tra la popolazione civile 72 morti e 493 feriti.







esti di apparecchi e drammi di ale infrante. Le successive visioni mostrano i resti quanti furono apparecchi di ogni specialità abbattuti in duelli aerei o dalle difese





contraeres, ridotti nell'urto contro la terra a grovigli di metalli contorti rati dalle ficamme in un ropo in cui bructano spesso ucantal o materigli

# CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

VENERDI' 6 - Avvenimenti politici e diplomatici.

Il Pontefice ha invisto una lettera al Cardinale Maglione, Segretario di Sta-to, invitando i popoli a pregare per la

pace. Italia i Codici saranno epurati da el criterio informatore di parte.

Il criterio informatore di parte.

Situacione mittare.

In Russia l'epicentro della lotta si spostata di natione del poligioro. In Sicilla con cinuano della combattimenti. Sgombero di Catania. Alco dedesco di Palermo e di Augusto i la di ciclesco di Palermo e di Augusto i la di consistenzia di consistenzia di consistenzia di naviglio mercantile nemico affondate.

SABATO 7 - Situazione militare.

SABATO 7 - Stuazione militare.

In Russia statechi sovietici sul Mius, sul medio Donez, a sud-ovest di Bielgorod, nel settore di Oref, a sud-ovest di Wisama, a sud del Ladoga. In Sicilia attacchi nemici. In Occidente incursioni aeree sulla Germania occidentale.

In Italia lo stato di guerra è esteso a tutto il territorio dello Stato. Il Comando delle Milizie speciali passa a generali dell'Esercito.

DOMENICA 8 - Situazione militare.

In Russia combattimenti sulla testa di ponte del Kuban, nel settore di Bielgorod, nella zona di Orel, a sud del Ladoga. In Sicilia le truppe tedesche occupano huove positioni. Attacco serco germanico a Biserta Incursioni aeree nemiche su Torino, Milano e Genova e sul territorio del Reno.

LUNEDI' 9 - Situazione militare.

In Russia, da Bjelgorod a Orel e a Wiasma le truppe germaniche fronteg-giano gli attacchi sovietici.

MARTEDI' 10 - Avvenimenti politici e diplomatici.

Si ha da Washington che Roosevelt ha annunziato l'arrivo di Churchill in America e una prossima conferenza an-glo-americana.

Situazione militare.

In Russia la battaglia continua nella regione di Bjelgorod, ad ovest di Orel, a sud-ovest d'a ovest di Wiasma, a aud del Ladoga. In Sicilia attacchi nemici nel settore nord e tentativo di sbarco nemico sulla costa settentrionale. Tre navi affondate al largo di Augusta. In Occidente incursioni aeree sui territori occupati e sulla città di Manheim.

MERCOLEDI' 11 - Avvenimenti politici

E appomatic.

Il Capo del Governo inglese si reca al Canadà e agli Stati Uniti per incontrarvi Rosevelt. In Italia Dumini è stato arrestato a Riva del Garda. Nuovo movimento di prefetti. Rigorose indagini sulle ricchezze indebitamente acquiatata.

state.

Situazione militare.

In Russia nella zona di Bjelgorol

In Russia nella zona di Bjelgorol

combattimenti con alterne vicende. Nel

settore a occidente di Orel, a sud e a

sud-ovest di Wiasma, a sud del Ladoga

attacchi sovietici. All'estremo nord trup
pe tedesche occupano una posizione di

montagna.

In Sicilia tattica di movimento nel

settore settentrionale. Attacchi aerei

germanici su navi nemiche nelle zone

di Augusta e Siracusa. Attacco aereo

commico su Norimberga e incursione

aerea tedesca sull'Inghilterra centrale.

GIOVEDI' 12 - Situazione militare.

GIOVEDI' 12 — Situazione militare.

In Russia, nella zona di Bjelgrod,
continua la battaglia difensiva. A sud
ovest di Orel, a sud e a sud-ovest di
Wisama attabchi sovietici. In Sicilia sono proseguiti i movimenti di sganciamento sulle posizioni raccorciate di una
testa di ponte. Nuovo tentativo di sbarco nemico presso Capo Oriando. Attacco
sermanica con Pymouth in consisioni
serce nemiche sulla Germania occidentale.

Direttore responsabile: Renato Caniglia Tumminelli - Istituto Romano di Arti Grafiche, Roma - Città Universitaria

### **EDIZIONI** "STUDIUM URBIS

S. A. Tumminelli Editrice " Studium Urbis" ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA

## due interessanti nopità:

BENVENUTO CELLINI

### VITA E ARTE NEI SONETTI DI SHAKESPEARE

Un volume form. 20 1/2 x 14 = pagg. 396 = L. 80.00

È un esame chiaro e accurato dei problemi storici nati intorno ai sonetti shakespea-riani, uno studio della toro sostanza umana e letteraria, quale risulta dal raggrup-pamento e riordinamento cronologico dei sonetti istessi, che sono ripredotti in ap-pendice nei testo critico completo e col corredo di un esauriente commento per la prime volta offerto ai lettori latilani.

ALFONSO GALLO DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

### IL LIBRO

Un volume formato 24 x 17 = pagg. 428 130 ill. nel testo = 16 tav. in rotocalco = L. 175

nera fondamentale di bibliografia, da compararsi alle maggiori pubblicazioni stra-der moderne. Con vivacità di esposizione, organicità e senso di costante aderenza subsigno, reterza, per la prima votta in Italia illustra la genesi del liftor, la stotta sulla stampa e delle arti affini fiminiatura, illustrazione, legatura ecc.), la tecnica ti-sografica e editoriale, la legislazione libraria, offrendo compiute notizie non solo controlla della sulla sul

A FUMMINELLI EDITRICE "STUDIUM URBIS" ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA

